

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.56.VII.10.





Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
PALATINO E.6.7.56.VII.10.



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
PALATINO E.6.7.56.VII.10.



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.56.VII.10.



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.56.VII.10.



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
PALATINO E.6.7.56.VII.10.



LA

## RAPPRESENTAZIONE

DELLA PASSIONE DEL NOSTRO SIGNORE.
GIESV CHRISTO.

La quale si rappresenta il Venerdi Santo nel Culisco in Roma.

· Nuouamente con le figure Ristampata.





Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.

PALATINO E.6.7.56.VII.10.

Angelo annuntia la Festa & dice cosi.

salui e matenga il popol ragunato, nella fua gloriosa & santa legge & po'l conduca al suo regno beato però popol deuoto e magna gregge, di far litencio ciascun sia pregato le state attenti qui con diuozione vedrete recitar la Palsione. Qui si recita laspro tradimento fatto da Giuda al nostro Saluatore, mediante la inuidia dell'unguento ch'vn le la Maddalena il suo Signore quando sotto la mensa il gran lamento però lascia ogn'altra cosa & le lagrime sparse con dolore in cala di Simone alla gran cena done purgata fu la Maddalena. Vedrete come Giuda poi si pente dessere stato Discepol di Christo, & come lo vendette di souente per far di que denari falso acquisto, come labbraccia, & bacia in fra la gete ch'anno locchio a Dio eterno d'inuidia & dauaritia pieno & misto, come lesu fu preso poi vedrete le con silentio in pace qui starere. E poi vedrete cume fu mandato legato stretto il nostro Redentore, al fallo Herode & al crudel Pilato & come fu battuto con dolore, nudo alla colonna & flagellato coronato di spine el tuo Signore, le tu non piangi quando questo vedi non so se a Giesu Christo fermo credi. O Farisei che aspettate horsu Poi lo vedrete alla croce menare nudo & spogliato in fra crudel ladroni fate morir costui che in tre giorni & lopra quella in terra conficcare poi eleuato lu, le cura poni di aceto con fel misto abbeuerare & le parole sue, e suoi sermoni, e magni legni, e lui di poispirato & con la lancia aperto il suo costato.

Si che deuoti miei fedel christiani quando il vedrete poi leuar di Croce, ciascun deuotamente alzi le mani Vel glorioso Dio che'l tutto regge rendendo grazie a Dio con la sua voce, pregando che vi facci allegri & sani, rimouendo da voi quel che vi nuoce, per amor di lesu siate pregati di far silenzio & viuer coltumati.

No

Sett

CIL

Vien

& ta

[ela

che

Salait

hog

coll

leg

Giult

chel

& di

cott

Saluit

0100

coltu

accid

A me

tacit

tuta

cher

glud

& pr

Giuda

lage

Arma

che

iapp

con

and

Hora si canta questa lauda da chi è sopra ciò deputato.

De gl'occulti & gran lecrett di natura si disputa, per il volger de pianett ogni cola fi rimuta, solo Dionon si muta, folo in lui fitiripola creator dell'vniuerfo. Questa vita e vn mar trauerso tempestoso & pien d'affanno felice e chi truoua il verlo di laluarsi senza danno solo quelli in porto vanno buona via & buon gouerno per condursi a saluamento.

Hora Christo va alla cena con li discepoli e finitala cena Giuda fi parte e va alli farilei & dice.

Discepol Iono stato di Gielu piu tempo l'è seguito & homel perso, delibetato son nol seguir piu & la mia vita farla in altro verlo,

Evoltandofi alli farisei dice. veggo che il vostro stato e gia somerlo vuol ch'il Tépio disfatto in pie ritorni.

I farisei rispodono a Giuda dicedo, E questo forse il figliuol di Maria qual si dice effer nato in Nazarette, che seminando va tanta resia con mille suo trouati e nouellette.

Giuda

Giuda alli farifei dice. Non dite poi che siate per la via quest'è quel desso & voi l'hauete detto

Ifarisei dicono a Giuda, Se tu cel dai in mano a saluamento ci sarà grato & toccherane argento.

12 (11210

ri & fani

vindoce

mati.

ds ds di

conli di

Giudali

el perlo,

sometic

ritorni.

dicédo

tes

1da

· I farisei dicono a Giuda che lui vada con loro.

Vienne co noi andiam'vn poco a spasso metti in esecuzione il tradimento. & fa chio intenda a punto questa trama se saprai dir lui sia di vita casso che di farlo morir il popol brama

E giunti dinanzi à Caifas dicono. Saluiti Dio, ò magno Caifasso hoggi lacquiltera per te gran fama, costui ciaccusa Christo, & siil tradisce & alle sue parole non guardate le giusto prezzo à lui si offerisce.

Caifas Rilponde. Giusto mi par che lo meniate a Anna che sapete ch'èil primo del consiglio & dite, Caifas da te lo manda costui che viene a te senza bisbiglio.

Li farisei vanno a Anna e dicono. Saluiti quello della fanta manna ò inclito fignor & degno giglio costui ci dara Christo alla giustizia acciò sia purgata sua malizia.

Annarisponde & dice. A me mi par ch'in punto ognun si mettaPer osseruar figliuoli il nostro vsato tacitamente tutta la brigata, tu fariseo farai la cosa netta che non restassila gente ingannata, giuda si debba molto ben pagare & presto il gran configlio ragunare.

El Fariseo dice a Giuda. Giuda vuotu chi armi in vn momento la gente, per pigliar il Nazareno,

Giudarisponde. Armala pur, ma fa chel mio argento che m'hai promesso, no mi venga meno, fino alla morte trista e lalma mia sappi chel corpo mio ha gran tormento & qui orando insieme voi restate conoscendo di voi tutto il veleno, andiamo ad Anna, & datemi e danari

che tal guadagni fe ne troua rais.

Il fariseo mostra di parlar in secreto ad ana e di poi cota e danar a giuda Piglia danari, & vno, dua, & tre. (e dice. & quattro, cinq; & fei, & otto, & noue, e dieci, hor dacci il falso Re & dieci, venti, & trenta, ecco lo scorto seitu di questo prezzo hor mai cotento

Hauuto che Giuda ha li danari dice alli farisei cosi.

Venite meco, horsu me seguitate poi che bilogna acor chio no m'ascoda, & siate dipoi presti, & quel pigliate ch'iovola cosa al tutto vada tonda, perche la voce vi parra molto monda, colui ch'io bacero nella sua faccia quello prendete stretto nelle braccia.

El fariseo solo dice alla turba. Horsu fratelli, ognun di voi stia attento che questo falso Re non iscampassi, ciascun di voi attenda al tradimento perche colui chel piglia non errassi & ciaschedű divoi sia buon compagno perochetal pigliar vien con guadagno. Christo vien da la cena, & va all'or

to dicendo alli discepoli. io vò che noi facciam nostre orazione prima chio sia a morte condennato chi voglio al Padre dir la mia intetione, & voi figliuoli miei qui resterete

& di far orazion pronti farete. Christo dice alli Discepoli. Pietro & Giouanni, & Iacopo verrete. appresso a me, per farmi compagnia.

Xpo câmina pso al môte dicendo. Er quel chio dico figli ascolterete accioche in tentazion voi non entriatc. Christo nel monte orando dice.

O Padre

O Padee mio benigno amnipotente che il mondo di niente tu fondalti, perche saluassi poil'humana gente in terra me tuo figlio tu mandafti, se glie possibil fa padre mio caro cheil Calicenon gustitanto amaro Christo torna alli Discepoliche dormono & dice.

Son queste Pietro le promessione non puoi con meco vn'hora vigilare, vigilate figliuoli in orazione perche sappressa l'hora di mia morte, & giuda ingrato vien audace, & forte.

Christolaterzavolta torna a orare nel monte & dice. sol sile is

Per ben che la mia carne affai fi doglia fa Padte cio ch'a te e in piacimento, & non guardar a mia humana voglia la qual vorria fuggir questo tormento, & lo spirito e pronto ad obbedire la carne teme forte di morire.

L'Angel apparisce col calice in mano & dice.

Cia

VOS

V11 2

che

Figli

che

non

leua!

&Gi

Figliuol di Dio o fommo Creatore Iddio & huomo qui visibilmente, il padre eterno vuol questo dolore, che non possiate in tentazion entrare, fa che tu lo sopporti patiente, & non lo fa se non per grand'amore, che porta alla creata humana gente confortatifignor a sofferire poi che il tuo padre vuol il tuo morire,



Giuda con la turba viene dicendo. labbraccia & dice. Ciaschedun guardi ben nostro disegno Maestro mio benigno io tisaluto ch'altro che lui nel petto non soffenda, tal pace dono a te qual m'insegnasti, voglioui dar di lui vn vero fegno colui chi abbraccio, & bacio qui preda, Amico mio a che fei tu venuto vn'altro ve, il qual fi lo somiglia; che questo scamperia se quel si piglia. Giuda il figliuol di Dio e tuo fattore Christo dopo la terza o azione

torna a discepoli & dice. Figli leuare su che l'hora e giunta che dall'huomo il figliuol debbe patire in questo luogo armati, e tanto forti in man de peccatori vi dico ancora non per suo meritar si de tradire. leuare su che la turba sappressa, & Giuda traditor ne viene con esfa.

nore,

motire

Christorisponde a Giuda. a la tua dannazione tu non guarda li

perche col bacio tradi il tuo fignore. Christo sivolta alla turba e dice. Ditemi amici a che siete venuti & che cerchate che Diovi saluti e par che per gran rabbia siete smorti,

Lifareseirispondono. Cercando andian di Iesu nazareno Giuda venendo doue e Christo che di malitie e fraude e colmo e pieno. Rap. della pass. di Christo. A iii



Christo risponde a Farisei, & in que sto istante tutti caggiono in terra. Io predicai sempre palese al mondo Quel che cercate innazi a gliocchi auete la mia dottrina a tutti e manifesta, 1elu di Nazarette, io son quel desso Christo vn'altra volta domanda a il Farisei e dice.

Ditemi amici a che far qui venite, & che cercate si feruenti, & spesso I farisei leuati su rispodono e dicono.

Quel che Giesu per nome ciascu chiama Questa risposta al Pontefice dato chi di guastar la nostra legge brama.

Christorisponde. Dissiuio già che pur quello son'io eccomi innanzi a voise mi cercate, & le d'hauermi hauere gran desio almeno e miei discepoli lasciate, & di me fare quel che voi vlete, che per hora potestate n'hauete.

Christo dice a Pietro.

Pietro quel chio tidico ascolta vn poco & non voler la legge transferire, rimetti il tuo coltello nel suo loco che chi di quello offende de perire, gl ch'in tal forma il suo pssimo offende

Christo si volta alla turba & dice A me come ad vn ladro confurore siete venuti con arme & lanterne, io v'ho infegnato sempre con amore ficome il mio parlare ognun discerne, & mai non mi facesti come adesso perche dal sommo Padre v'e concesso.

Li Farisei menano Xpo a Anna e di-Donna non so di qual gente si sia

Habbiamo preso, ò Anna il seduttore, che la presente notte habbiam trouato.

Anna parla con Christo e dice. Rispond vn poco a me predicarore co qual dottrina al popol hai inlegnato il qual ha detto con lua bocca iniqua della rua vita & scienzia degna ancor li cua di cepoli min legna.

Christorisponde ad Anna. publicamente insegno e non m'ascodo perche mi fai tu Anna tal richiesta domandanea coloro che m'hano vdiro & siti sapran dir siho fallito.

redi

Tun

Se lei

ficon.

Chio

Bile

chell

pelle

Coffee

C

Vo serno da vna guaciara a Christo

e dice.

huomo senza ragione & intensaro.

Christo risponde. Se delle cose dette ho mal parlato pigliane testimonio a tuo diletto ma le questo parlare e con ragione perche mhai dato tal precossione

Vna Ancillavedendo Pietro dice. Audace vecchio che vai tu facendo I farisei pigliono Christo, & Pie fei tu delli seguaci di quest'huomo, tro taglia l'orecchio a Malcho, & dimmila verità, se altro intendo farò che saperrai il che el como, tu ti vai per la corte proferendo come vn hor vago & dilicato pomo, dimmi chi sei, e quel che vai faccendo e quel che cerchi di saper intendo

Pietro risponde all'Ancilla. la legge lo condanna in tutto & prende Pouero son Giudeo che v'ho pel mondo cercando mia ventura con dispetto.

> Lancilla dice a Pietro. E mi par ben chel capo giri a torno & habbi perso in tutto l'intelletto, vecchio farotti metter giu nel fondo le tu non mel dirai lenza rispetto, · Pietro a Lancilla dice.

questo lesu, ne la sua compagnia.

Li farilei menano Christo a Caifas

e dicono.

Principe della noffra legge antiqua preso e coluichel popol subuerria, chel no fro tempio ancor disfar volia, & in tre gibrni quel tehedificare

vedi

vedidi questo detto che ti pare.

Tunon rispondi a ciò Christo niente, che par che habbi p luco il tuo ardire?

Non rispondendo Christo Caifas

feg ita & dice.

ifelta,

n m'ascodo

nielta nano rdin

a a Chille

niato.

gione

lone

ndo omo,

10,

omo,

monde petto

rno

fondo

a Caifat

12, 1908 10/12

di

etro dice

Se sei figlinol di Dio incontanente ficome dici, faccel chiaro vdire.

Christorisponde.

Chio desfo sia, il vostro dir lo sente mirestavn'altra cosa a riferire che il figliuol de l'huomo adar vedrete nelle nugole in cielo, & nol credete.

Caifas con superbia sirizza in piedi & dice alle turbe.

Costui apertamente ha bestemmiato

che testimoni ad ciò non fa mestieri Chritto stain Gentio & Caifas dice la sua bestemmia ha ciascun'ascoltato si che cialcun risponda il suo pensieri.

Moltifarisei rispondono e dicono. Costui e degno di ricever morte per lo peccato suo si grave & forte.

Hora Caifas parlado a giudei dice. Perche a noi fu sempre prohibito di dar la morte a chiuq; sta in prigione, parmi per certo che e meglio partito che di cio facci el giudice mentione, pigliatelo & menatelo a Pilato fiche sia giustamente condennato

Menando Christo a Pilato & Pietro feguendolo dalla lunga vn'altra ancilla dice.

Coftai



E. 7 21 . 4 1

Costui mi par che sia del gran profeta, seguace & settator per la mia fede se lo guardate in faccia e non lo vieta suagente non conosco & manco luiche va da lunga & co gra doglia il vede di darti il maldi certo son lieta se non confessi quel ch'ognun sauuede quel che la nostra legge in terra piega tu sei amico vecchio a questo Christo, per farti in questo modo afflito e tristo, che a Cesare il tributo dar diniega, Pietro risponde a Lancilla Io tigiuro per Dio che mai lo visto ne voglio effere, ne son di suo ziquisto. Vn leruo dicea Pierro dinazra Pilato. rio elo domanda.

Parmiche di costun sia certamente il tuo parlar mi manifesta assai, Pietro rispode eniega cogiaramento. Amico per lo Dio omnipotente

ti giuro che costui non viddi mai, & di sua natione mai non fui

Li giudei dicono a Pilato. Pilato, noi meniamo alla Giustizia horguarda ben se gliè pien di malizia Re de Giudei parlando par che sia & nato e di Giuseppo e di Maria.

Pilato fa menar Christo nel preto-

Quel chio domando a te non mi negare se de Giudei sei Re fammene certo. Christorisponde.

Date medesmo vien questo parlare

o ver

Debt

ma:

mal

fein

che.

dalli

fiche

Secon

tuha

Todic

ched 0000 ode!

Che co

Cagio ched glob Certo

Costui Incor infino &ha! lenor nonc

Ogen cheq mena laper le al date



o ver da altri che tu el da per merto; Pilato dice.

di mai,

mancolui

Siuftizia

terra pieg

n di malizia

diniega,

cheha

Maria.

o nel prem

mi negar

de cetto.

Parlare

ONE

Debbisapere ch'io non sen giudeo ma qui condotto dal popolo Hebreo.

Christo rilponde a Pilato. Chio son Re de giudet, Pilato hai detto

le in quelto mondo fulle rienlo stretto che li giudeinharebbon gran dilio, dalli ministri miei sarei difeso

si che dalli giudei non sarei preso. Pilato dice a Christo.

Secondo il modo il qual tu hai parlato tu hai sotto dite potere & regno,

Christorisponde a Pilato. Tu dici il vero a cio proprio son nato che della verità dimottri segno ognun che verità conosce, ò prezza ode la voce mia con allegrezza.

Pilato a Christo dice.

Che cosa e verità non mel celare parla erispondi a me senza timore,

Pilato si parte da Christo, e no aspet per li beni temporali and ta che lui risponda, e dice a Giudei. lassa Dio che e ben perfetto,

Cagion'alcuna non posso trouare che degno sia di morte, ò di dolore (te per vn breue & van piacere, ofto huomo mi par giu to à Dio serven contro a Dio, contro al douere certo voi lacculate ingiustamente.

Li Giudeirispondono a Pilato. Costui la nostra legge ha subuertita incominciando dalla Galilea, infino à qui affai gente infinita & ha tirato a se tutta Giudea, senon hauesse nostra legge offesa

Pilatorisponde a Giudei. O gente Hebrea voi hauete detto che questo Christo e huomo galileo menatelo ad Herode presto stretto faper douete chinon fon Giudeo, 11 fe alle vostre leggi egli ha fallito datelo alui che ben sara punito.

rode, Pietro dolendosi hauer ne. gato Christo in trase dice.

O Pietro Itolco, sconoscente e ingrato pien dignoranza & di nequitia al tutto il tuo caro maestro hai dinegato del qualhebbe ciascu sepre buo frutto, ma no e in questo mondo il regno mio ò lasso a me dolentevn gran peccato i ho commesso, e sommi ad gsto adutto però disposta sono, el mio errore, piangere eternalmente con dolore.

Hora si canta questa landa da chi è sopra cio deputato.

Se da l'huomo in questa vita nella fine si pensasse, nonfarebbe chi peccasse tanto e presto la partita, prima e nostra eta fuggita che al ben viuer l'huom comince, il piacer mondan civince & ci offusca l'intelletto, Accecato dal diletto cade lhuomo in molti mali

stroppo, troppo, e gran difetto manda l'alma sua a l'inferno.

Cantara che e questa lauda i giudei dicono ad Herode.

Herode Re digalilea inuitto ecco nelle tue mani vn mal fattore che lui figliuol di Dio esser ha detto . & editutto il popol gabbatore, non ci faremo mossi a questa impresa. tu'Ipunirai secondo la giustizia tal che purgatafia la fua nequizia.

Herode a Christo dice. Io son contento & ho grande allegrezza di vedermiti invanzi, o Ielu Christo defiderato ho sempre in mia vecchiezza & prima chio morifsi hauertivisto perchio ho vdito che fai molti segni Metre che Christo e menaco a He- che son di pregio e di gran fama degni.

sis

Tuvedibene che io ho potestate poterti da la morte liberare, pregoti innanzila mia degnitate qualche segno lesu benigno fare percio nho aunto tempre gran defio chefacciva legno nel conspetto mio. Tu non rispondi & non so la cagione parmi che midisprezzicome ttolto, to ho sopra di te giuridizione, e no mi guardi in faccia ò nel mio volfa qualche segno senza piu cardare (co Vsiti Dio per me gran cortesia che dalla morce ti posso saluate.

glirispende, dice a'farisei. Dauanti lo menate al gran Pilato ringraziandolo assai da parte mia & prima sia di porpora adornato per cho prouato la fua gran pazzia & l'odio antico haunto da Pilato per questa humanita io l'ho scordato,

Al Reherode Xpo habbia madato (no. guarda Pilato se degno e di morte, e vuol che questa vesta in segno porte & perche innauzi t'era gran nimico con teco pace vuol si com'io dico.

Pilato risponde. attati atmen (re Quest'huomo il quale a me voi adduce- Iesu non pare a me degno di morte dicendo che e del popol subuertente, esaminalo assai come vedesti la basai niuna cagion gli trouo certamente perquefto credo a me l'ha rimandato El vostro consueto, ò figliuoti miei e disaffar la Palqua qualch'un preso. se il Relassarvolete de Giudei à ò Barabam, il qual v'ha tanto offeso, I Lifarifeirispondono.

Vogliam'che Barabam fi fia lasciato h Al tuo precetto io do obbedienza & leso Christo a morte codennato (ce. senza alcuna parola, ò resistenza. Vn Giudeova alla pgio a Baraba e di-Che guadagno io a darti miglior nuoua Prendete su costui & sil menate

che mai vdisti in tempo di tua vita, Barabam risponde e dice. Quel che può dar chi nulla firitroua, & halla al viuer suo messa a vicita

1/2 00

k fiagli

kla fua

Lim

8

popule m

quidfec

joson'a

opopol

will ch

quando

& per II

pihit1

Hori

El Giudeo dice. Horsu vien fuor chi ho fatto gran proua tu l'hai a questa volta pur fuggita, & leitroppo tenuto al nestro offizio che fa purgar ad altri ogni tuo vizio.

Barabam esce di prigione e dice. fratel per ciò non posso darti merto, Herode vedendo che Christo non ma sempretien nella tua fantasia per vero detto indubitato & certo che sempre sarò tuo douunque io sia & tutto il mio poter vi sia offerto, al preside, & à te, & à costoro chi non hò modo a darui altro ristoro.

Barabam dice a Pilato. Signor mie caro io non fon bastante I Farisei menano Xpo a Pilato edico a ringratiar la vostra humanitate, pouero, milerabile, ignorante & pien d'affanno, & di calamitate, sappi che suil'ha molto disprezzato ma lempre à voi saro fermo & costante ad vbbidire ciò che mi comandate & questa vita che per voi me mostra, io la renunzio & folla lempre voltra.

· Pilato feguita alla risposta di sopra. ma poiche piace a voi che cosi sia, correggerollo amatamente & forte & flagellato poi mandianlo via fa Caualier il mio comandamento perchenoctous in lui colpa o peccato. che flagellato sia con gran tormento. Nudo alla colonna il fa legare & fa che sia battuto molto forte, acció ch'ognuno si possa contentare fate che sia condotto a mala sorte El caualierrisponde.

Il caualiere a suoi famigli dices

212

a la giustitia come e condennato, alla colonna stretto lo legate & fiagli ciascun membro ben toccato, horfu la disciplina piglierete & la sua carne forte batterete

Ita,

oua,

Prous

Ita,

thize

112101

dice

erto,

112

011

10/12

to,

tiltoro,

inte

oftance te tra, Itra. lopra

te

nto

& battano Xpo e Chri. dice al po- & poi ciascun di voi diletto prenda. Popule meus in che tho cotriftato (polo quidfeci tibi, che mi dai dolore io son'amaramente flagellato ò popolo d'Egitto per tuo amore, tu fai che della Manna io t'ho cibato quando eri nel deserto, ò peccatore & per merito questo ho riceunto mihirisponde, perche mhai battuto.

Hora pongano Christo in sedia, e il

caualier dileggiandolo dice. Trouate vna corona prestamente chel vostro Re vogliamo incoronare, la qual di spine sia aspra & pungente & di porpora ancora si debba ornare, Li ministri della giustitia si partono & gliocchi gli coprite con la benda

El cavaliere incoronato Christo di ce & vn'altro gli da con la canna. Aue Re de giudei sommo, e potente degno di fama degno di eccellenza, tunostro re sarai hor certamente e'l regnoti donian con riuenza & di mia manoa te lo metro in testa. ciascun di noi sallegri & facci festa.

Christo incoronaro dice al popolo Popule



Popule meus in che tho contriftato quid feci tibi, che mi dai dolore, perche mai tu di spine incoronato chel mio regale scetto per amore, tu lai con quanta gratia io tho donato hor mi condanni & dai ranto dolore, battendomi mi scherni con la canna menandomi a Pilato & hor ad Anna.

El caualier menando Christo a Pila to dice.

Fatto ho Pilato il tuo comandamento che Christo si douessi flagellare, ciascun per certo debbe effer cotento Noi habbian buone legge hor'ascoltate dinon cercar di Christopeggio fare, guarda se glie condotto a mal parcito che di sua vita e glie quasi transito.

Pilato mostrado Xpo a giudei dice. Accioche conosciate che cagione non trouo in lui che sia degno di morte io lappresento a le vostre persone guardate se condotto e a mala sorte,

ligiudei rispondono. Crocifiggil Pilato prestamente che la legge lo dice & vuol la gente.

Pilato a giudei dice. Pigliatel voi, & questo officio fate cagion non trouo in lui che giusta sia.

Li giudei rispondono. costui merita certo morte ria ciascuna legge vuol c'habbi a morire perche figliuol di Dio se fatto dire.

Pilato

tor

a fai chi

edifacul

00000

aparche

Chri

Toponha

fedata DO

miperchi

istospote

peròcolo

handcot

Egiu



Pilato fa rimenar Christo nel pre-Pilato se costui non muor ti dico torio e dice, Dimmi presto chifei, & di che parte con grand'ardire, & non temer niente se dicossuinon danni la malizia tu sai chi ho potesta di liberatte & difarti morir qui al presente, tu non mi parli, & niente tispondi & par che di superbia tutto abbondi.

dice,

tte,

a fia.

oltate

rite

ato

Christo risponde a Pilato. Tu non haresti di me tal porestate se data non ti fuse gia di sopra, ma perche del superno e volontate la tua potenzia in metanto sadopra, però color che m'hanno qui menato hanno commesso piu graue peccato.

E giudei chiamano Pilato e dicono.

che tu sumerii tutta la giustitia, Encor farai di Cefare nimico che Re fifa, tu saiche gftoe vero (10. che contradice al nostro magno impe-

Pilato and and oper lo tribunal dice Eccochiovi presento il vostrore

hor gindicate voi quel che si faccia. Li Farisei rispondono, la mamas

Pilato il giudicar s'aspetta a tempel loh crucifiggilo presto hor te ne spaccia Pilato risponde.

Perche volete in tanto disonore senso V sia crocisisso il vostro gran signore.

Li farisei dicono.



Costui di nostra gente non fu mai ma ben di tutto il popol gabbatore Pilato fa che muoia con suoi guai sopra la croce con pena & dolore per nostro Re tegnamo & parci giusto lo Imperador Roman Cesar Agusto

Vedendo Pilato i giudei stare in vn volere si laua le manie dice. Dinauzi a voi al popol tutto quanto le mani al tutto me ne vo lauare del sangue di gsto huomo sato e giusto tanto piu mi conosco esser dannato, sono innocente, hor fate che vi pare.

Vn fariseo dice. Venga il suo sangue e suoi amari duoli sopra di noi, e de nostri figliuoli.

Pilato risponde. Sonosforzato hormai di consentire a vostra volontà cruda & feroce. presto si debba ognun di qui partire & Ielu Christo muoia su la Croce hor ciaschedun di voi sara contento

I Giudei rispondono. Poi che tu t'hai de lui le man lauate & nelle nostre man lhai dato in preda, e forse haro ne suoi reguigouerno giusto'è che poi punir ce lo lasciate che nostra gente al falsopiu non creda, cosi mi priuo & la mia vita casso & chel crucifiggiamo permettiate accioche nostra legge piu non leda & per mostrar chel fate volentieri facelo far al vostro caualieri.

Giuda pentendosi d'auere traditolo non intendo altra parola farne Christo, disperato si parte, & va dice se non che ognun di voi si satisfaccia do verso il popolo fra se medesimo. Dal tristo giorno che nel mondo nacqui Pigliatel Caualier, su carne, carne no seppi altro oprar che fraudi enganni che vuol Pilato che cosi si faccia, & a mestesso dognimal compiacqui cosiho perso e mia doloros'anni, se traditor gia sui questo lo racqui & di scompigli, morte, & mille danni, far che non si seguisca la giustizia. son stato capo come dico sopra

Ginda andado a restituire i danari

a'Giudei, va dicendo fra se medefi. Che peggio si puo dir che traditore (mo. horrido nome & di dispetto pieno, oime celeste & divin mio signore Iesu Christo benigno Nazareno senza considerar mio tanto errore vediche nel pensar mi vengo meno, trenta danari hoggiintendo follecito risticuir perche e guadagno illecito. Quanto piu penso al mio passato eccesso non mi sarà da Dio questo rimesso ne far già si potria maggior peccato, però luogo travar intendo appresso doue il mio corpo mnora disperato. Giuda disperato seguita.

oropiu c

100 pa giude

dichel

quelto L

quelta'ct

modo a I

the colfa.

shoda q

whiche f

iceani ch

Elcana

La giustizia di Dio non può saluarmi co le mie pprie ma voglio impiccarmi. Giuda al luogo doue sivuole impic care acconciando la scala dice. Forse quando sarò giu nell'inferno

muoia fra dua Ladro co gran tormeto. doue tiene il nimico sua vittoria, farammi de sua primi in sempiterno tato ch'in qualche luogo haro memoria poi che prinato son di tanta gloria, dando l'anima el corpo a Satanasso.

E finito il suo dire simpiccha, hora Pilato rirponde a Giudei alle pro posta da loro dinanzi fatta.

Li giudei dicono al Caualiere. che intende questo iniquo satiarne horfu, su caualier, su spaccia, spaccia, e non potra costui con sua malizia El Caualier risponde.

che mi danno in eterno & mi vitupra. Se voi volete chio lo metta in Croce perche bisogna starne a sindicato

face

fate ch'io intenda se si puo la voce che comandi il preside Pilato, ore m, & vederete p of quanto veloce iosarò piu che non m'è comandato, iofo fiintion di star tutto gioioso per non parer chio sia maninconoso.

I giudei rispondono La vediche Pilato n'è contento che quelto traditore vada punito in, questa'croce con aspro tormento ottel hauendo a nostra fe tanto fallico, beche col fummo, nebbia, anzi col veto Altissimo mio Padre omnipotente sia stato da qualchun troppo seguito tuvediche Pilato ancora accetta

effo

eccato,

presso

erato.

larmi Diccarmi le impio la dice. no

terno nemoria erno oria,

affo. a, hora alle pro

CC13

con cenni che colui in croce si metta.

ce a suoi serui.

Spogliatel presto cari mjei famigli questoribaldo che Pilato vu le, benche di noi forte si marauigli che no gli faccia peggio anzigli duole, chi lo stratii di noi, chi lo scompigli chi ftracciil seduttor dinostre scuole, ognisuo fallo, il qual'hara commisso, sara purgato & nella Croce fiffo,

Christo spogliato singinocchia a pie della croce, orando dice io sont'Agnel che vo al sacrificio, sol per salute derla humana gente & per purgar il primo malefitio El caualiere spogliando Christo di io sarò sempre a re padre obbediente



in estiguir & far lo imposto officio da poi ch'in holocausto io son'offerto a star in croce & no gia per mio merto. di superbia alli Giudei, I Giudei dicono alli ministri che mettino Christo in croce. Non gli date piu tempo di pregare su mettetelo in croce ciascun grida, & vedrem poi se con quel suo chiamare Non gli par gia mai quell'hora e potra far che morte non l'vccida, vorriefia chi lo segue il simil fare accioche accompagnassin la lor guida ne di Dio lossesa ancora. co fargli ben'intender quanti ostacoli ci sono ad esfer santo, o far miracoli. Mentre che lesu si mette in croce si giudei pieni di nequitia cata questa lauda da chi è deputato diveleno, odio, & dirabbia. DIO Quanto giusto sei

quanta inuidia tu hai dato, sol per pena del peccato a morte hanno condannato, per inuidia Giesu santo che cagion di graue pianto gli sara tal morte ancora, che tesu sia in croce morto non pensando al graue torto, perche lesu in croce mora, non fi cura di giustizia

San Giouaniin fra se lametadosi di Ome



O me dolente & doue andar poss'io - c'habbi veduto il mio figliuol diletto, che posso sar poi ch'ogni ben'ho perso, che sio nol trouo io non haro mai posa poi che preso e lesu Maettro mio poi che l'hanno battuto con dispecto, ogni diletto in pianto me connerso, misericordia omnipotente Dio di tormentarlo, ò nullo altro concetto, misericordia o Re dell'uniuerso se ce fravoi chi ne sappiniente non posso sofferir si gran martoro per Dio lo insegni ad me madre dolete porgimi aiuro Dio, se non chio moro. O lasso a me perche non son'io morto ò non fuss'io nel mondo gia mai nato. Oime chio sento riserrarmi il core misero me crudelmente nell'orto an & nelle vene il sangue mi saddiaccia, veduto ho il mio lesu menar legato de enne cagione il tuo graue dolore & poi di spine incoronato a torto and della palida tua tutbata faccia, l'hanno que cani à morte condennato doue e lesu, doue e il mio car'amore tutti gridando insieme ad altavoce muoia lesu confitto in su la croce. La la & se c'e qualche m'al'inseruenuto O quanto male, ome che cosa forte am dimmelo & porgiad me del tuo aiuto. che par lesu dal Padre abbandonato Hora haranno fine li miei giorni & crudelmente strascinato a morte fra dua Ladroni in croce chiouellato, dimmi Giouanni, ò me tu non rispondi o quanto son crudel quelt'aspre sorte che portipena per altrui peccato habbi pietà del tuo figliuolo padre di noi meschini & sua dolente madre. Ocielo, ò terra, ò stelle, ò sole, ò Luna ben siate ingrati al vostro Creatore patite voi che senza pena alcuna sia mort'in croce il vostro e mio signo-Co quata doglia, agoscia, e quat'affanno quato e la vita mia dolete & bruna fre questa nouella si crudel ti porto, ò trifto a me che mi fi strugge il core, il tuo figliuol'è preso, & legat'hanno pensando alla sua Madre tapinella come sapra difi trilta nouella. O me dolente a me non so ancora quelta nouella sa la sua madre e detta quando che ludirà che non si mora, per Giuda traditor che l'ha tradito. tanto lara di quella co la afflitta. pouera madre, o me forse à quest'hora del suo figlinolo stala croce ritta, questa trista nonella io glivo dare

O me

senzatrouar in lui colpa ne cosa San Giouanni andando verso la nostra Donna ella gli dice dimmi se lhai lasciato homaiti spaccia. che farò sola, ou'è chi m'accompagni, perche no parli, & pur t'affliggi e piagi. perche da me ti guardi, & ti nascondi, dimmi quel ch'è de tuoi dolci copagni, parla figliuol per quanto amorti porto dimmi sel mio figliuol'è viuo ò morto. Sá Giouanni rispode alla nostra dó-

na, & lei con dolore ascolta. li Giudei cani in questa notte all'orto & crudelmente armati in frotta vanno al fin che in Croce sia confitto e morto, ome che l'han condotto a mal partito Lanostra Donnaintendendo el fi-

gliuolo effer preso cade in terra, &

Che cruda cosa & che nouella rea che non si possa di me lamentare. De stata questa a sua madre dolente, La Vergine có l'altre Marie cercan- chi lo pensaua ben non la credea sentir che è preso & è di cio innocente, da questa crudelaccia gente hebrea Rap. della pass. di Iesu Christo. che

do di Christodice.

Ecci nessun di voi gente pietosa sala

che non apprezzan la legge niente, preso & me nato'alla'aspra e dura mor-

San Gionanni due, e le Marie ascol di voi forelle tutte à Maddalena

tano mostrando gran dolore. la vita mia non e altro che pena. legato alla colonna nudo & stretto battuto lhanno & dato di gran botte,

lo tormentoron con gran pena atroce, profetizza dicendo chi t'ha dato con molti scorni & beffe ad alta voce poi sopra al monte suor l'hano menare che a molti tribolati sempre apparse per conficcarlo viuo in su la croce, egli, e chi spera in lui e fermo creda & viuo madre non lo trouetre mo che di clemenza mai suole scordarse

Figlio mio dolce, ome figliuol mio caro. La nostra donna risponde. quat'è il dolor quat'è il mio pianto ama al mio figliuol che pare tanto strazio, per te figliuol in tante amare pene, (ro o popol dispietato perche corri figliuol poi che per te non c'e riparo a fargli nuouo oltraggio, & no le sazio. morir con teco certo mi conviene, ira del ciel rouina case & torri, andiam la presto, perche io só disposta sopra di me, & non mi dare spazio effer con lui in su la Croce posta.

vien presto ome non mi lassar Giovanni che t'anno flagellato & crocifisto, se m'abbandeni qui couien chio mora, tu non facesti a lor mai cosa rea porgimi aiuto in tanti acerbi affanni & tu diletta Maddalena ancora, cammina presto per lamor di Dio

Vedoua scon solara a che dolore Figliuol come tu stai confitto in croce m'ha riseruata la mia dura sorte cosi lanima mia sta in croce fitta, del mio figliuol in tanto disonore

offe, di Iela Christo.

l'on siporente Dio ci soccorratiora seza suo fallo, & senza alcun'errore (te. che la sua madre afffirta non si mora. og non sia alcuna piuche mi conforte, Oime che senza colpa & suo difetto so Non e per me piu creatura alcuna l'hanno battuto tutta questa notte, mon epietà qua giu, ch'in ciel'è spenta, non lucan piu per me stelle ne luna non è chi del mio mal si curi, ò senta, dispine incoronato, & poi in effetto onon è per me se non empia fortuna tutte le carne sue stracciate & rotte non è chi veggail mio figliuol che steta, & chi guanciate, & chi pugna gli daua non è chi doni aiuto al mio figliuolo chi ne la santa faccia gli sputaua battuto & stanco in tato affano e duolo. Poi con vn panno a gl'occhi legato Le Marie si voltano alla nostra Don-

na e dicono. Madonna non e buono a disperarse ma prega Dio di su che ti prouueda, se troppo a lamentarci noi staremo. béche habbi dato il figlio a offi in preda La nostra donna aiutata dalle Marie a comportar questo crudo martoro di che si può sperar grato ristoro.

fola speranza, è mio conforto & bene, O ciel perche non t'apri & non soccorri per pace a me, che a lui non fare danne Miser a me che delli miei mal'anni che la mia pena a lui e grand'affanno. & del mio fine e giunto il tempo e lhora, Figliuolo in odio a questa gente hebres trifto merito nhai desser ben visso figliuol meschino, ome che non credes che aprissi cò tua morte il grand'abisso acciò chio truoui viuo il figliuol mio. gia non cre dea vederti in tante angosce La nostra Donna camminando dice che a pena chi ti vede ti conosce. fiche mimanca i fenfi & poila voce

Da

Ma

No

re

tal che per doglia non mi reggoritta, & quelta gente ria piu sta féroce contra di te, & me tua madre a fflitta, figliuol non so, ne posso darri aiuro de al tuo padre che ti dia il suo aiuto.

Christo essendo in croce dice. Padre benigno & sommo creatore perdona a questi, ben ch'abbin peccato Ecsopra le mie veste messon sorte non guardar padre al lor graue errore che m'hanno in su la croce conficcato a questo padre mio già non guardare perche non sanno lor quel che si fare.

Ita,

100

(ce

di Christo e dice.

Da mattina si vede la giornata ion so se ester debba perdica, ò guadagno, piu volte questa regola ho prouata per hoggi questa vesta ho guadagnata fol'io senza partirla col compagno, perche io fui el primo a dispogliarte però non voglio ad altruifarne parte

Ceta ministro risponde a Malca. Malca compagno, tua ragion non vale ognun preda sua parte e quel che pote. che tutti sian venuti in compagnia, & debbe esser comune il ben'el male quelto mi par asiai piu giusto sia. parti le vestimenta in parte eguale questa sara la piu sicura via, che ciaschedun contento se ne vada se non la partiremo con la spada.

Gimel ministro dice a Malca. No voler Malca che anch'io non in forti resti contento di Geta il parere, & se vi pare mettiamole a forti of al fin che ciaschedun habbi il douere giusta cosa è che ognun se ne porti quel che la sorte gli può concedere, venghino e dadi e voi habbiate cura

Vn Fariseo convertito dice. O ignorante, ingrata & cieca gente

non conoscere il figliuol di Maria, non conoscete Christo onnipotence hora e piena la santa profezia doue Dauitte parlò cerramente quel di cui parlò, questo è quel meisia, cosi parlò se ben me ne rammenta & diuiserunt sibi vestimenta. non lo vedete qui che questi cani l'hanno giucate, ò me misera morte come non pigliil ferro in le tue mani, & conducimi alfin delle tuo porte Malcha vno delli ministri che a mef poi che seguiti son'è casi strani, so Christo în croce piglia la vesta vostra legge renunzio & vostra setta perche tal profezia piu volte ho letta.

Poi che hanno giucato, pigliano le veste di Christo, & vn di lor dice. Te mpo non e hora mai di star piu ficto ch'ú di so stat'asciutto e lastro albagno il suo vantaggio ognun debbe pigliare, che sempre mai tal prouerbio su ditto affretta quanto puoi & non lassare, la roba e buona a torto, & a diricto pazzo e colui che no vuol guadagnare, ma per non tornar via con le man vote

> Hora i giudei dicono a Pilato. Pilato quel ch'è scritto non è giusto che lui sia scritto Re delli Giudei, che il nostro Re, e Cesare Agusto di chi sono tributari gli Hebrei.

Pilato risponde. Quel ch'è scritto vna volta, sia scritto tornar no voglio indrieto col mio ditto Li farisei guardando Christo, e di,

leggiandolo dicono. Costui di molta gente ha liberata & ha sanati molti da langore, hor se medelmo salui a questa fiata se glie figliuol di Dio ver Creatore, se l'ha serbata allukima giornata che dogni tépo acquista chi ha ventura. dinuocar qualche aiuto, & à quest'hore il qual se no gli vien quando ql chiama, perde la vita, il credito, e la fama.

La nostra Donna dice al caualiere. & sei venuto per ognun saluare, O degno caualiere in corressa quel chio domando non me lo negare, libera te & noi se lo puoi fare, che lesu Christo la speranza mia lo possa vn poco a mio modo toccare poich'è lassu con tanta l'agonia gli vorrei almeno alcun ristoro dare, poiche non m'è rimaso altro consorto

Il Caualiere rispode & dice alla no- certo ten'auuedraia dannazione, stra Donna.

Donna se vuoi honor non taccostare che satisfar bisogna alla giustizia, se nostro Re si faceua chiamare degna cola e che purghi sua nequizia, & giultamente so ch'auete vdito che vuol Pilato che sia ben punito.

La noltra Donna risponde. Fatemi almeno se si può vn piacere che innanzi gli pognate questo panno, quando farai i nel tuo santo regno col qual ti piaccia volerlo coprire chio so che dital cosa pate affanno, per ester vergognoso & questo e certo Hoggi da me non sarai mai diviso che almen fe spira si vegga coperto.

Il caualier piglia con ira il panno & Le Marie dicono a Christo.

voltasi a Pilato & dice. Vogliatemi vna grazia lol concedere chio possa a lui questo innanzi parare, che a qita che sua madre io possa crede veggendoti lassu contro a giustizia vuolsi placare il panno per iscudo & il resto del corpo resti nudo.

Pilato risponde.

Andate fatta gli sia quelta grazia che lui possa l'honestà sua saluare, di farlo in croce confitto stentare, poi che gli hauere dato tanto affanno

> sto quando segli cinge il panno e & su dal cielo aiuto gli daria dice cosi.

Se sei figliuol di Dio com'hai detto

noi sian posti qui quasi ch'a dispetto, se questo ru farai con buon'estetto che tu sia Dio io non potro negare si che se vero sei figliuol di Dio salua te e noi e poi crederrott'io.

039

11h

vede

com

com

chel

Figliu

dald

& dre

pont

che d

onde

O don

ecco

8401

chefi

& fia

& tier

Figliuo

VD CO

ome

cont

figliu

figlio

Signo

folas

chet

& po

purl dafe

Figli

che il ca

che

che

L'altro Ladron buono rilponde. essendo in Croce posto a si gran torto. E tu perche non temi Dio ancora noi meritian quelto, & peggio ancora & ogni cola habbiamo per ragione coltui per noi faluar tal pena dura & per aprire linfernal prigione, coltuinel mondo mai non fe peccato & hora ingiustamente e tormentato.

Il Ladron buono dice a Christo. Per ben che di tal grazia non sia degno ricordati di me dolce signore con gloria esaltato, & con honore,

Christo alladron buono dice. fin che saremo insieme in paradiso.

Maestro come vedoue ci lassi che soleuamo hauer di te letizia, tu se il coltel che il cor nostro trapalsi che si suol tra la gente vergognare, (re non credeuam tuo Padre comportassi che tu morissi per lastrui nequizia con tanto affanno, & tanta pena dura con doglia nostra e di tua madre scura.

Le Marie si voltano alla nostra Don na & dicono.

ò gente hebrea hora mai quasi che sazia Come e comune il danno, ò madre cara cosi anco il dolor conuien che sia, pur ti conforta in tanta pena amara non vincresca cignergli questo panno, che se lui non volessie non faria El Ladrone catrino si volge a Chri- che ad ogni anuersitade ben ripara ma per la vniuersale saluazione lo fece sottoposto a tal passione.

Penfate

Penfatevn poco quando a tanta gloria da qui a tre giorni sia risucitaro, allhora ci vicira della memoria el graue pia ito el tremoto passato vedendolo tornar con tal vittoria come più volte fu profetizzato comporta dunque la doglia mortale che il voltro piato piu raddoppia male.

etto,

are

onde.

ancora

Ura

eccato

ntato,

ritto.

degao

,910

100

apalsi

212

ortalsi

dura

e scura

ra Don

re cara

1218

fate

La nostra Donna con dolore parla a Christo e dice.

Figliuolo quando nel viso ti guardo dal dolore io mi fento trapasfare, & drento mi conlumo & rodo & ardo non ti potendo alcun foccorfo dare, che da Giudei son stata prohibica onde ch'io ci vorrei lassar la vita.

Christo risponde.

O donna che di me lamenti forte ecco Giouanni farà il tuo figliuolo & vo che tu Discepol la conforte che sia tua madre e raffreni il suo duolo. & sia in mio luogo allei obbediente

La nostra donna risponde.

Figliuolo quando io sento il tuo parlare vn coltello mi passa in mezzo al core, ome non ti potrei appresso stare, conficto nell Croce a tal dolore figliuol pche madre no m'ai chiamata, figliuol non fuls'io mai nel modo nata.

San Giouanni risponde a Christo. Signor faro quanto mhai comandato sol nel mio core sottengo gran dolore. Consumatum est. che habbi me per Maria cosi cambiato & posto vn seruo vil per te signore, pur sempre gli saro obbediente da fedei seruo, ome tristo dolente

La nostra Donna dice a Christo. Figlio, animal non ène altro vccello che non habbia vn nido da posarsi, il capo tuo nel mondo folo e quello che non ha stanza ò luogo a riposarsi, che lo veggo disfatto, & fu sibello,

vagar fra venti, & in qua, en la portarfi di spine innolto e fitto in crudi modi le manie piedi a tuo ripolo inchiodi.

Hora Cristo dice.

Sitio Pater.

Li Giudei dicono. Aiutati huomo falso iniquo & rio di non morire cosi miseramente, dun pocodacqua, & voleui effer Dio fingendo dogni male star paziente, tu lai che Moile benigno & pio satio d'acqua & di Manna tanta gente, coli si guadagno la fede nostra che chi e diuino, in ogn'opra lo mostra.

Il Caualiere dice.

Voglio ch'al nostro Re noi dian da bere poi che di bocca fua l'ha domandato, vn valo tosto qui si debba hauere con aceto & fiel ben mescolato. & diafi bere a lui con vna fpugna accioche muoia co maggior vergogna.

La nostra Donna dice. & tieni el mio resurger sempre a mête. Gente crudel che pietà non hauete di elaudir quelta sua prece estrema. vedete il mio figliuol morir di sete la voce roca, & gia gli manca & trema. dategli il sangue mio se voi volete a ber se glie tra voi chi pieta prema poi non fi troua pel mio figlio diuino in tanta angolcia sua acqua ne vino.

Hora danno bere a Christo con la

spugna, & lui dice.

Li giudei dicono.

Pur ti conoici d'esser consumato per tua perfidia dalla pena atroce. nuoce tal volta star troppo ostinato & vedichel confessiad alta voce. ma tu hai quelto e peggio meritato che'l tuo fallir vorria altro che croce, che chi si sforza muouer nuouo rito suol da chi ha gouerno esfer punito.

La nostra Donna dice.

111 Figliuo! Figliuol per te aiuto non struoua O cieca gente, ò popolo peruerso figlinol si'abbandonato dal tuo padre, pien di superbia, & di falsa heresia. figliuol non e chi a pietà si muoua che ben hauete iintelletto perlo del tuo martir, & sei fra gente ladre figliuol mio in Croce ti veggo confitto signor del Cielo, & Re de luniuerso & non è chi soccorra al corpo afflitto.

Christo dice ad altavoce. Hely, hely. lamazabathani.

I giudei dicono. Helia pur costui chiama ad alta voce ognuno attento stia a vedere le viene, a liberarlo, & schiodarlo di Croce & a leuarlo & scamparlo da pene (te hor chiami Elia, hor piaga, hor gridi torveggian se Elia, lo scampa dalla morte

Christo dice. O Padre altissimo mio omnipotente al tutto è consumato ogni (crittura, al tuo voler son stato obbediente infino al punto della morte icura, la spirito mio stanco & tormentato sia padre in le tue man raccomandato

Hora Christo spira, apronsi li monumeti, vengono li tremuoti, & te col sangue prezioso tuo giocondo nebre, appariscono Angeli, e Logi. sino dice mila sid & sor

Tristo Longino, cieco suenturato che latistar non puoi al tuo volere qit'huom giusto, ch'in croce e chiouato stenta con pena, & non puote morire, lol per piera chio no del suo dolore voglio di Lancia dargli drento al core. Longino da à Christo nel Costato, e col langue che viene giu alla

mano, toccadofi gliocchigli tor na il vedere.

Misericordia, ò sommo creatore fignore non guardar al mio peccato. gratie ti rendo Dio fommo fattore del langue con che mhai ralluminato. per tua lanta pietà fignor benigno donami gratia del tuo santo regno.

Longino sivolta a Giudei e dice

a non conolcere il vero Messia come ha predetto alcuna profetia, vedete che miracolo ha mostrato di cieco vecchio son ralluminato

delb

fritt

poici

difa

ond's

meld

P

Poiche

fate d

1010

ma co

che 10

le il p

Pilato

Iddio

iolon

& nor

Dioti

dapo

Car Ni

amia

meco

con

diCt

vogl

10 di

hog

losef

VOP

80

che

87

in

Gli Angeli dicono. Oineffabile & somma sapientia ò Dio & huomo di vergine pura che per mostrar la tua santa clementia prender volesti lhumana natura & per mostrar la tua obbedientia hai sopportato per noi morte dura, con gran tormétie pene acerbe & forte & in su la Croce la penosa morte. Sol per pagar il debito & la pena del primo ingrato & sconoscete padre, fecesi degna tua Maesta diuina prender la carne di Maria tua Madre, hor versa il sangue dogni polso & vena sol per purgare le inique colpe la dre, tu hai saluato luniuerso mondo.

Hora la nostra donna va alla croce & abbracciandola dice O Croce santa li tuoi rami inclina da poi chel mio figliuolo in te è morto. ognuno e fazio hor mai dargli piu pena abbassati chio tocchi el mio conforto, ò arbor santo sopra ogn'altro legno che softenere Dio sei fatto degno

Hora el ca ualiere va a Pilato & raccontagli la morte di Christo Pilato quel elu che morto in croce ci hafatti tutti affai maranigliare, pregando per coloro tanto feroce che gli stauon davanti a straziare, & poi chiamando Elia con alta voce venne di questa vita a trapasfare, turbolsi lacr con tremueti subito con tenebre & tonar, taco ch'io dubito?

Hora

doningin

Hora Iofef va à Pilato & dice. Se ogni odio mortal la morte scioglie Pilato hor ci rendete il corpo morto, del buon lesu, che a tante pene e doglie honesta santa, giusta, anzi diuina firstroua condotto a fi mal porto, poi che son latisfatte tante voglie di fargli nuoui oltraggi faria torto, ond'io ti prego che in mio refrigerio mel doni che non sia piu vituperio. Pilato risponde.

CIO

mentia

ura,

& forte

padre,

adre,

& vena

la dre,

CLOCE

morto,

lu pena

torto,

200

& 12Co

0

VOCE

dubito

lo[3

Poi che Iesu Christo nostro e morto fate di lui quel che vi piace & pare io fo ben certo che gliè morto a torto ma contra voglia me lhan fatto fare, che io volentieri lhauerei scampato se il popolo non me lo hauessi negato

losef dice. Pilato iommamente io ti ringrazio Iddio tel possa sempre meritare, io son ben certo che ognun'e lazio & non cercan piu Christo ingiuriare, da poi che mhairenduto il mio fignore & scampiti da ogni fraude e malizia

ficcare il corpo di Christo, & di- diteci in cortesia questa giustizia ce a Niccodemo.

Car Niccodemo fe in te pietà regna a mia giusta domanda non disdici, meco in Caluario hoggi venir ti degna con queltitua compagni & cari amici, di Croce sconficcar la diua insegna voglio perfarci noi in ciel felici, io dico quel lefu che con vie torte

fieme rispondono a losef e diceno. nostra legge metteua sottosopra,

losef e degno il tuo giusto parlare vogliam che espresso sia comadameto, diceua, & messe qui setta & trauaglia. & grato ci fara con teco andare che di seruirti ciascun e contento, & perche quel lesu fu singulare in fantita però con buon talento ciascun s'affanna a quel celeste e pio

qual certo noi teniam figliuol di Dio Vdito liabbiam piu volte sua dottrina, & la parola tua nel predicare, che ben faceua ognun marauigliare, chi è che sotto il ciel viua, ò destina che possa qual costuital segnifare che i morti suscitò & sano lordi o no il di lebbra, ciechi, attratti, muti, & lordi.

Ni ccodemo dice. Questi giudeigli dierno assai battaglie lenza alcun refrigerio ne conforto, ... & dopo molti tormenti & trauaglie in Croce lhan divita priuo & morto, poi che è cosi i torro le tanaglie le qual sempre io meco tengo & porto so che cia cun verra pronto e veloce andiamo adunque a leuarlo di croce

Horavengono quattro pellegrini & parlando al caualiere dicono cosi. O degno caualier a gran douizia Dio ti coferui sempre in grand'amore a Dio adempia ogni tuo buon desiderio, Iofef torna verso la Croce per scon- e perche non sappiamo il tuo misterio. com'è fatta, e con tanto vituperio (so chie ofto huom di mezzo in croce mes-& se morto è per alcun graue eccesso.

Il caualier risponde alli pellegrini

Questo che morto in croce in tati scorni per trista vita & sue maligne opra, chel tépio volea struggere in tre giorni hoggi hanno li giudei danato a morte. rifarlo ben, che tanto terren cuopra, Niccodemo & i compagni tutti in- & con sue certe frasche & gesti adorni ch'era figliuol di Dio alla gentaglia Però lhabbiamo in quelta croce posto che cosi volle Anna & Caifasso, pontefici & ancor Pilato tofto volle di vita fusi priuo & casso, che se duraua infino a mezz'Agosto

nostra

noftra fe metteua in tutto al baffo. perche suolgeua il volgo con ingegni miracoli finzioni, & molti segni

Lipellegrini replicano al Caualie-Iosefin charità, & per douere re dicendo.

Piacciati caualier a noi concedere che dar possian risposta al eno parlare non era questo santo da offendere che certo era huom diuino a nol celare quanto m'affligge il riceuuto torto, & chiaro e fermo puoi tener e credere onde tiprego ch'il ben che m'e tolto quel che con verita possiam narrare. che stamattina in nel suo passar duro furon tremuoti & tuoni el sole scuro. Madre pur hora il domandai a Pilato Et caminando noi pel pian difuore doppo la vision di queste cose, nell'aria sentiuamo vn tal romore come di voce meste & lagrimose, tal che ci spauento tutti nel core affermando fra noi che Dio dispose,

forte tutti cacciarci nell'abisso

ma certo e per cagion del Crocifisto. El caualier disprezzado quello che te, & loro vanno alla croce, & in- il tuo corpo santissimo toccare, ginocchiandofidicono.

O corpo gloriolo: diuino & fanto in questa Croce posto a si gran torto, l'aspra tua passion ci affigge tanto (to, & sepultura al diuin corpo dare, poi che thabbian qua su veduto & scor- ma non senza destino, ò gran giudizio che tutti ci commuoue a doglia, & pia- leuo gia l'Angel larte & questo of fizio però fignor nel tuo ficuro porto, (to riceui noi per tua pieta infinita quando saremo al fin di nostravita.

Iosef torna verso la Croce, & la no- che hoggi hauete penetrato stra Dona paurosa, dice alle Ma- mai vi sia perdonato

Oime chi son costor care sorelle che vengon verso me misera, & scura, ritornan forse queste gente felle per negare al mio figlio sepoltura

Vna delle Marie risponde. Josef Abarimatia non è di quelle cara madonna non hauer paura, che il nostro lesu, padre benigno per pietà viene a sconficcar del legno.

triont

ciapri

hora (

figlia

l'erba

la qua

ditua

figline

lhann

Figlino

10

La nostra Donna dice a losef. rendimi se esser puo, il corpo morto, se pigli affanno del mio dispiacere & cerchi darmi aiuto, ò ver conforto, io so che debbi intender & vedere io vegga per tua man hoggi sepolto.

Iosef risponde. il quale alfin me l'a dato & concello & vuol che sia di Croce iconficcato doue per li Giudei prima era messo; dolgomi certo che non fia mandato dal Ciel in suo fauor notiuo messo, a conservarlo per virtù di sopra ò mi dia luogo a far questa sant'opra.

Iosefsconficcando Christo di Cro-

haueuano detto li pellegrini si par Conosco ben signor chi non son degno sendo di terra peccatore indegno ma la pietade mi costringe a fare sol per leuarti desto crudel legno,

Mentre che loset sconficca il corpo di Christo cantasi questa lauda.

O Giudei il grand'errore da Dio eterno creatore. Se aspettate il Saluatore nella Legge ad voi promeffe certo lesu e quel desso divirtù essempio e norma Ielu & Dio tra noi in forma di vil seruo in terrastato al sepolcro morto e andaro

Rima

stima che tre giorni dorma. Prendera poi nuoua forma il suo corpo prezioso trionfante & gloriofo ci apri la via del cielo.

gno.

to,

otto,

Ito

10

012. Cro

1210

Figliuol la carne tua ch'era di neue hora e cambiata, & fatta scura tutta, figliuol il sangue giusto gia non deue l'erba macchiar & far la terra brutta, la quale lo tuo sangue giusto beue di tua persona che guasta e distrutta, figliuol le mani con che tu formasti

Figlinol quanto accrescelti la mia pena

quando si alto domandasti bere, tutto il sangue ti detti d'ognivena perche dell'acqua non potetti hauere, onde però mi mancò il polso & lena tanta dogliane presi & dispiacere, Iosefdail corpo di Christo in brac- sigliuol peggio mi fece quella voce cio alla nostra Dona, & ella dice. del tuo tormento diterra & di croce.

Le Marie dicono. Doue e Maestro la tua sancitate doue son laltre tue opere buone, il tuo mortal precetto & la bontade di che abbondaui piu ch'altre persone son tutte spente hora a gran crudeltade in Croce a cruda morte & passione lhanno forate a spregio, e li pie guasti. da questi can Giudei senza peccato che alme t'auessi vn sol'huomo aiutato



Mutato hai Maestro II chiaro viso le man pierole & gli occhi pari al Sole, Io so che tu nhai visto il ciel si scuro che fede ci facen del paradifo & nessun del ruo mal si cura, ò duole, che thanno da noi orfane diuiso dannato a morte con aspre parole. p colpe delli hebrei, no pertuo merito a questa volta, & vo che mi perdoni & per gli eccessi del tempo preterito. Soccorrere hor vorrebbesi Maria che per tanto dolor non si disperi, che in tanta doglia & gran maninconia Tu dei saper che lo preson costoro sta in mezzo a quelti can perfidi e fieri, da lor medesimi, e poi lhan qui menato milera afflicta più ch'altra che sia per questi pochi giorni oscuri & neri, si che se morto e glie il comun padre

Hora si voltano alla nostra Donna

Madonna se per pianger ti tornassi ò sospirar il nostro Signor morto' diremo che di pianger mai reltalsi per racquiltar il comune conforto, ma le ognuna di noi fi disperassi non ti leueria da tanto torto lopporta madre quelta palsione con fede della sua resurrezione.

almanco viua la dogliosa madre.

Hora il Centurione parlando a Pilato dice.

Pilato a che cagion quelta giustizia concessa hai di Iesu a gente Hebrea, piena d'inganni, fraude & di nequizia cattina, atroce, cruda & empia & rea, ru conosceni pur che per malizia sempre diceua che Christo glij offedea, che se a tempo sapeuan come andaua & condennato lhai fenzaragione per mia doglia & tua dannazione. Non hai lassato per sua santitade per sue degne opre & pretiosidoni, ne per il suoi miracoli, o bontade ne laltre sue astinentie & digiuni, & oltre a tantainaudica crudeltade ru lhabbi facto star tra dua ladroni, al prego della gente maladetta

che ancor n'aspettin loro & tu vedetta. con orrendi tremuoti, & spessi tuoni, come presago d'alcun mai futuro & segni che per te gia non son buoni, bene stai ostinato sciocco & duro a non notare quando il ciel'olcura ò il mondo manca, ò pate la natura.

Pilatorisponde & dice. chio lo esaminassi con grande marcoro & che da me poi fusse condennato, poi alfin con mia licentia & da loro lhanno codotto & fenza alcun peccato, verò e che del superchio loro insistere glielo lasciai & non potei resiltere.

El Centurione dice. Questa e pur cola mai piu non vdita ne per mutazione di stati, ò regni, per guerre, ò risse, ò signoria tradita apparlen mai questi piu visti segni, ma son conformi a quella santa vita di lefu Xpo & proprio a lui codegni, a punto come e nella profetia che parla dell'auuento del Messia. Dunque chiaro si vede che glie desso come piu volte se manifestato, in nelli tempi a questa gente spesso da quali e stato poi si mal rrattato. & intendo che pregaua che rimesso fussidal Padre alli Giudei il peccato. ò tutti erauam morti, ò lui scampaua

El caualier dice al Centurione. Io vo a raccontarlo hora a Pilato come tremò la terra & glialtri fegni le tenebre, la Luna el Sol scurato & tanti altri prodigii magni, & degni, tal che mi duole dell'esserui stato veduto quanto il ciel ch'a mostri segn. aduque par che sia piu che impossibile

che

fedem che ancorritorni & facciasi visibile. uoni, re & dice. Sio questi segni & i prodigii indago

01

ouoni,

doni ura itura.

menato martoro 310, loro peccato. lillere ere.

dita mi, adita ni, vita legni,

112. effo

ello to. esso cato daua paua 100;

gni

legni

ibile che non è quel che dice quella canaglia, che fussi vn seduttor maluagio e mage

perche glihan fatto fi fiera battaglia, Il Centurione risponde al Caualie- mantenghino a memoria vn tal psago quanto debbe seguir per cio trauaglia à loro, à figli & al paese tutto che gualto ne sara, arso, & destrutto.

## IL FINE.

Stampata in Firenze Rincontro a S. Appolinari l'Anno. 1601.

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di PALATINO E.6.7.56.VII.10.

nuche glibanfaro fi fera battaglia, mantenghino a memoria satal p de quanto debbe legair per cio navagha a loro, à figli & al pacie tutto dde'al Canalieche guarto ne lara, arlo, & deltrutto. Scampeta in Firenze Kiacentro a S. Appolinari l'Anno. 2801. Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d Firenze. PALATINO E.6.7.56.VII.10.



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.56.VII.10.



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
PALATINO E.6.7.56.VII.10.

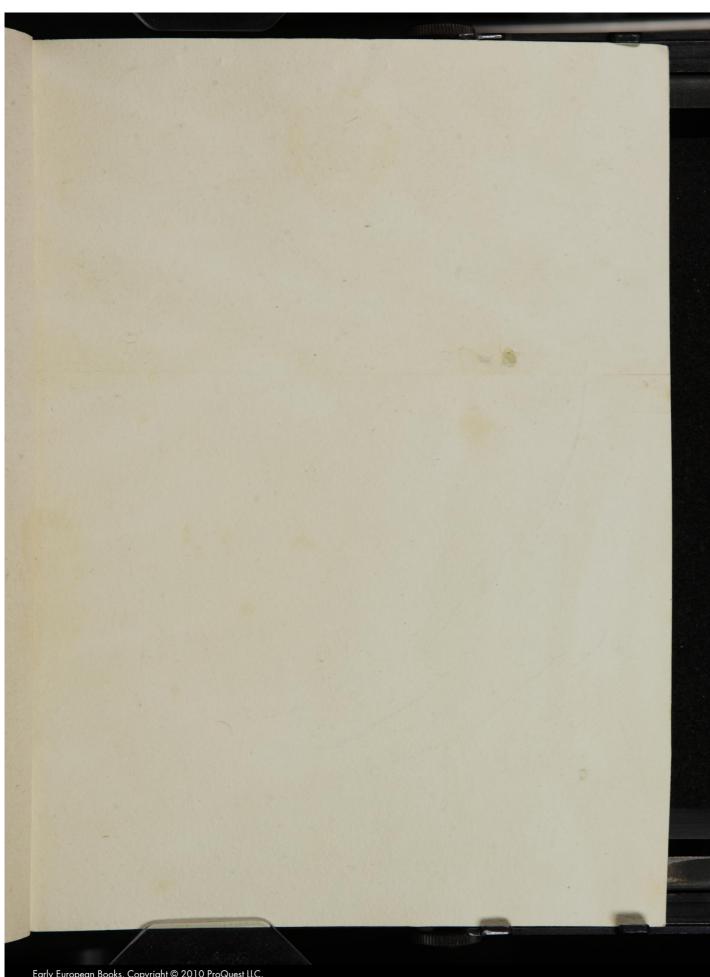

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
PALATINO E.6.7.56.VII.10.